#### ASSOCIAZIONI

Per gli Stati esteri aggiungere
le maggiori spese postali.
Semestre a trimestre in proporzione.

[]n numero separato . Cent. &

arretrate . > 10

# GIORNALLI DI UDINE

E DEL VENETO ORIENTALE

INSERZIONI

theerxions nella terza pagina cent. 15 per linea. An suazi in quarta pagina cent. 10 per ognimates o spazio ni linea. Pet più laccizioni prezzi da conveniral.

Lettere non affrancate ron si proevono në si restituiscono manoscritti. Il giornale si vende all'Edicola

dai Tabaccai in piazza V. E., in

Mercatovecchio ad in Via Daniele

#### E BUONE E LE CATTIVE TRADIZION

Quando un Popolo, per risvegliarsi ad una nueva vita, ha cercato di ripescare in sè stesso le buone tradizioni, delle quali di certo ogni italica città ne aveva parecchie, educa davvero sè stesso a questa vita nuova e può fare molti passi in essa. Guai però, se esso si arresta e si addormenta, quasi fosse stanco di operare per un grande scopo, o si abbandona ai sollazzi e cerca di fare sempre festa. Allora si rinnovano in esso anche le cattive tradizioni che avevano contribuito alla sua decadenza.

Questo ui fece pensare anche l'ultima lotta elettorale, che in Italia non fu certo delle più soddisfacenti, perchè troppo spesso ebbe di mira più che le cose le persone, quando non trascurava le une e le altre.

L'Italia poteva andare davvero superba della eredità di tanti monumenti
di cui nessuna delle sue città era
priva. Quale di esse non aveva prima
di tutto il palazzo del Comune, dove si
radunavano a consiglio sulla cosa pubblica i cittadini, od il palazzo della
giustizia per tutti, o quel duomo dove
sevente s'inalzava a Dio il coro di
tutti i fratelli cui un fosso ed un muro
che li serrava faceva vicini?

Erano soprattutto questi tre edifizii del Comune, a tacere di tanti
altri, come gi ospitali, le biblioteche,
le scuole, le confraternite delle arti ecc.
che davano la maggiore caratteristica a
tutte le città italiane.

Ridivenuti padroni di noi medesimi, attingendo alle buone tradizioni, si cercò di risanare e di migliorare tutto l'ambiente di queste città, si fecero fogne, diede ad esse aria, acqua e luce, si distrussero cattapecchie sostituendole con buone abitazioni, si eressero nuove scuole, casse di risparmio, banche, si pensò a nuove industrie. Qualche volta si mise perfino troppa fretta in tutte queste ed altre cose; ma poi, invece di procedere sempre a continuare pacatamente tutte queste ed altre opere, si lasciò che risorgessero anche certe tradizioni antiche, le quali non erano certo 🖫 e migliori.

Ed erano quelle divisioni di classi, partiti, di persone, che divenivano astisiose e maligne, quanto più per così dire domestiche, essendo combattute nello stesso Comune. Quasi si può dire, iche invece di cercare du darsi dei meriti verso il Paese, che potesse prefedrirli nell'affidare ad essi il reggimento della cosa pubblica, cercassero di escludere coloro, che pure avevano dimostrato di saper fare qualcosa di bene per tutti quelli del Comune, a che l'invidia verso gli nomini di maggior valore abbia preso il posto di quella utile lemulazione, che cerca di fare meglio degli altri.

Tornano così a ripullulare gli antichi difetti e non si sa quali cattive conseguenze possano produrre.

Per evitarle quanto è possibile, bisogna cercar di ripetere la lotta in un
campo migliore e d'indicare ai nuovi
rappresentanti dei nostri Comuni e delle
nostre Provincie tutte le migliori cose
che rimangono da farsi ed i modi coi
quali si potranno eseguire.

Il quid faciendum deve essere il que sito di tutti i giorni, trattando il quale nelle associazioni e nella stampa si potranno a poco a poco risvegliare le buone tradizioni e le utili gare nel bene. Discutendo il da farsi si possono mettere a posto le diverse cose, facendo prece-

dere le necessarie, le utili, alle commode e lasciando quelle di abbellimento per quando si avranno i mezzi. Così si verrà anche educando il pubblico a giudicare e trattare i comuni sinteressi.

Noi crediamo poi, che gioverà sempre anche alla pubblica amministrazione
dell'avvenire il cercare colla associazione delle persone intelligenti e dei
capitali di fondare nuove industrie, di
procacciare lavoro e guadagni agli operai, di cercare nuove vie agli scambii,
di diffondere ogni genere di cooperazione tra vicini e d'istruire i molti per
questa. Così si potrà, ripristinando la
buona eredità, respingere la cattiva, e
procedere innanzi di buon passo.

P. V.

#### IL OOVERNO ITALIANO e i cappuccini nell'Africa

Il Corriere di Napoli ha da Roma:
Ricorderete, che qualche mese addietro, il Consiglio direttivo della Società antischiavista italiana assegnò lire 8000 annue alle missioni italiane di Assab e di Otumlo per aiutare la loro opera a favore degli schiavi riscattati o fuggiaschi che riparino nei possedimenti nostri. Ora sono giunte notizie della missione di Assab, le quali accennano al modo con cui i padri capuccini intendono spiegare la loro attività appena abbiano mezzi sufficienti. Non è senza interesse saperne qualche cosa.

Il doro intento ultimo è di stabilire un nucleo di cristiani indigeni in quel paese, ove le religioni hanno un vincolo di società, meno la nostra. Gli Indiani, i Somali, i Dancali sono numerosi e compatti, e le varie forme di islamismo, specialmente l'araba, vi floriscono. I cristiani abissini invece sono disuniti, incostanti, ristretti di numero incerti su quel che credono e devono credere.

A costoro i missionari rivolgono principalmente le loro cure, affine di formarne una colonia cristiana, giacchè quasi tutti gli abissini e i Galla liberati dalla schiavità che vengono alla costa, si mostrarono disposti ad abbracciare il cristianesimo.

Il disegno dei cappuccini è dunque:

1. Acquistare e preparare terreno abbastanza ampio per collocarvi la colonia cominciando col piantarvi fin da ora palme ed altri alberi adatti al clima:

2. Somministrare lavoro ai cristiani disoccupati, avviarli al piccolo commercio di generi alimentari, di vestiti, attrezzi domestici;

3. Aprire asili pei fanciulli d'ambo i sessi e scuole per tutti, diurne e serali;

4. Stabilire scuole di arti a mestieri per formare agricoltori, fabbri, muratori, falegnami, calzolai e sarti; giacchè tutti quelli che vengono dall'interno hanno si e no qualche rozza idea di queste cose.

Insomma, far di tutto perchè di tanti elementi dispersi possa formarsi una società cristiana.

Naturalmente, tutte queste cose non possono farsi in una volta : bisogua co minciare dalle più essenziali, cioè fondare scuole e insegnare, oltre alla religione e ai rudimenti delle lettere, l'arte della piantagione e del costruire capanne.

Il Governo ainta l'opera dei cappuccini avendo loro concesso alcune arec. Ma essi stanno acquistando nua zona di terra coltivabile a palme, limitrofa a quelle arec.

Questo acquisto à destinato allo stabilimento di educazione per i liberati dalla schiavità.

Finora la missione ha costruito la propria casa, l'asilo maschile e le scuole col materiale scolastico. Tutto ciò a spese dell'Associazione nazionale e del Governo.

I fanciulli di cui s'incarica la missione sono diciotto fra Scioani e Galla. Le suore di S. Anna educano, frattanto, quattro fanciulle bogos.

# LA COOPERAZIONE

#### al Concorso agrario regionale veneto in Verona

Lo spirito della cooperazione — sorto da pochi anni in Friuli — fece nuscero delle istituzioni che — nel passato settembre — presentatesi al Concorso agrario regionale veneto in Verona, fecero ottima figura.

Due medaglie d'oro vennero conferite:

Una speciale alla Società cooperativa della premiata industria fabbrile di Maniago

Maniago, Un'altra, con l'aggiunta di 300 lire, al Municipio di Fagagna.

Tre medaglie d'argento ottennero le latterie sociali di Fanna, di S. Daniele, di Tricesimo; le due prime coll'aggiunta di 150 lire ciascheduna.

Un altra medaglia d'argento si ebbe la Cassa rurale di prestiti di Buttrio. Una medaglia di bronzo fu accordata al Forno sociale cooperativo di Feletto Umberto.

Di tutte queste istituzioni premiate brevemente ricorderemo le rispettive origini, accennando alle loro regole ed al modo col quale si svolsero, perche l'ottimo esempio possa trovare imitatori.

#### SOCIETA' COOPERATIVA della premiata industria fabbrile di Maniago.

L'industria fabbrile in Maniago è antica. Già nel 15 giagno 1500 un nobile Giovanni Vitturi faceva un contratto d'armi d'aste a di mano con un fabbricatore d'armi di Maniago (1).

I fabbricatori si distinguevano in due; quelli di strumenti per l'agricoltura, gli altri d'oggetti fini, detti coltellinai.

L'industria dei primi è più vecchia; già da molto tempo impiega 8 magli, e dà in media una produzione annuale di: falci n. 1300 falcetti > 500

cesoje a mano pel taglio del irumento 12000 coltelli da colpo pel taglio di bosco ceduo 24000

coitelli a punta adunca \* 4000 coltelli in sorte da macellajo e da pizzicagnolo \* 10000

coitelli a due mani da macellajo
vanghe, zappe, picconi
scuri
ed aratri per il bisogno del distretto.
Oggetti tutti che si vendono in pro-

vincia, ed in quelle di Treviso, Padova, Vicenza. Tutto il lavoro è fatto col maglio ed a mano, senza altri strumenti. Il prezzo è alquanto elevato; ma la produzione è istessamente ricercata, e preferita ad altre nazionali ed estere

L'industria dei fabbri-coltellinai ha assunta importanza soltanto da epoca recente. Nel secolo passato esistevano tre sole officine; la principale era quella dei Vallan, alla quale in seguito a concorso per oggetti d'arti e mestieri del primo regno d'Italia veniva

coll'iscrizione (2):

A Giovanni Battista Vallani
di Maniayo

per lodevole costruzione
di strumenti chirurgici

aggiudicata una medaglia d'argento

nel dipartimento del Tagliamento
Il rapporto così giustifica il premio:
.... In queste manifatture, in cui non
vi può essere merito di novità per
parte dell'artefice, si è troyata una
finezza ed una pulitura da fare desiderare che l'operatore s'accinga a fabbricare i ferri dell'arte chirurgica in

(1) Dai protocolli di Christoforo Scarabello notaio di Maniago. (Archivio co. : Maniago-d'Attimis).

(2) Deliberazioni della Commissione centrale. dell'istituto nazionale istituito dal reale decreto 9 settembre 1805 per giudicare del premii che si distribuiscono ai sudditi italiani di S. M. che hanno fatto utili scoperte nell'agricoltura e nelle arti meccaniche, o che hanno inventato, perfezionato o trasportato nel regno nuovi rami d'industria, nuova sorgenti di felicità, all'occasione della festa del 15 agosto 1810, in cui si celebra il giorno anniversario della nascita di S. M. l'imperatore dei francesi e re d'Italia.

grande, o sia degli assortimenti di essi che possano venire diffusi pel regno, ed essere sostituiti a quelli provenienti dall'estero......»

A quell'epoca le officine erano una decina; poi aumentarono a 21 nel 1820 e tutte con allievi del Vallan; nel 1840 le officine ascesero a 24, a a'31 nel 1850, a 64 nel 1866, a 120 nel 1879, a 200 nel 1886 e infine a 250 nel 1888.

Sino al 1850 ogni capo officina smerciava la sua produzione, facendo in determinate epoche dell'anno un viaggio nelle città del veneto. Poi sorsero i venditori girovaghi del comune di Barcis, il quali, acquistando la produzione dalle singole officine, procurarono ai capi officina il vantaggio di rimacere al lavoro senza distrazioni e perdite di tempo, e quindi estesero lo smercio in tutte le città d'Italia.

L'aumentare delle officine e della produzione invogliò alcani speculatori del paese a volgere l'industria a loro profitto; e quindi, accordatisi coi singoli capi officina, si obbligarono di acquistare da essi tutta la produzione, pagandola a pronti contanti e a prezzi stabiliti.

Anche gli speculatori rivendevano poscia la merce ai girovaghi. E così si succedettero due o tre società di capitalisti, che, cercando il proprio interesse, giovarono assai altresi ai fabbri produttori, sia col provvedere ad essi la materia prima, sia coll'assicurare loro il collocamento della produzione e l'immediato pagamento.

Questi vantaggi fecero si che s'aumentarono le officine salendo, come si è detto, da 64 ch'erano nel 1866 a 120 nel 1879. A quest'epoca la produzione si catcolava di 10 mila lire al mese. Ma si fu l'ultima società — costituita nel 1880 con un capitale di 40000 lire, aumentato poi a 80000 — che diede il maggior sviluppo all'industria, procurandosi nuovi tipi di oggetti da fabbricare, e più estese relazioni commerciali per la vendita.

S'aumentò quindi ancora il numero delle officine a 200, e la produzione a 20000 lire al mese. Questa società faceva eseguire lavori, tra coltellini e forbici, sopra 800 tipi diversi, per modo che ogni officina doveva produrre da 5 ad 8 tipi di lavoro, tutto confezionato a mano, senza sussidio di qualsiasi meccanismo.

Il contratto intervenuto fra la società ed i capi officina, obbligava questi di vendere alla società tutta la produzione per dieci anni continui, e, solo previa disdetta del contratto, poteva questa riflutare l'acquisto. Già nel 1886 tra i due contraenti insorsero delle discrepanze — sulla qualità del lavoro e sul rispettivo prezzo -- la società voleva limitare l'acquisto a sola parte della produzione. Questi litigi portarono ad un ingombro di eggetti lavorati nelle singole officine, e quindi ad uno sciopero dimostrativo contro la società stessa, da cui sorse l'idea: di fondare una società cooperativa tra i fabbricatori, nella quale entrarono tutti indistintamente i capi officina dei coltellinai ed uno dei fabbricatori di strumenti per l'agricoltura. Quest' à obbligato di fornire alla Società soltanto quella merce che gli viene ordinata; per tutto il resto ha eguali doveri e diritti degli altri soci.

E infatti, con atto costitutivo, 19 gennaio 1887, accettato da 200 soci azionisti, autorizzato per la trascrizione ed affissione con decreto 9 febbraio 1887 del r. tribunale di Pordenone (1), veniva fondata/per 20 anni una società cooperativa tra i fabbri coltellinai e gli esercenti industrie affini, denominata Società cooperativa della premiata industria fabbrite di Maniago coll'intento di provvedere all'acquisto e rivendita ai soci delle materie prime e curare lo smercio degli oggetti prodotti nell'interesse dei componenti la società.

Il capitale rimase indeterminato. Infrattanto la società si costitui colla sottoscrizione di lire 60000, le quali vennero divise in azioni nominative di

(1) Bollettino ufficiale delle Società per azioni, anno V, fascicolo XIV, pag. 58.

lire 50 cadauna. Alla firma dell'atto costitutivo i soci pagarono lire 16.67 per azione, impegnandosi di pagare le residue lire 33.33 alla sede della società, rilasciando il 10 per cento del valore delle produzioni conferite nel magazzino sociale. Per i nuovi soci era stabilita la stessa forma di pagamento.

I soci sono obbligati di portare al magazzino sociale tutta la merce da essi prodotta — bene affilata e pulita, confezionata secondo le migliori regole dell'arte — di quindicina in quindicina, nei giorni ed ore fissati pel ricevimento. Passato il giorno e l'ora stabiliti, la produzione viene egualmente ricevuta, ma si conteggia solo la quindicina seguente senza accordare alcuna antecipazione.

Il valore di tale produzione viene fissato da apposito listino compilato annualmente dall'assemblea generale dei

E obbligo del socio di ritirare le materie prime esclusivamente dal deposito istituito dalla società, e compiere i lavori colle materie stesse, come pure è obbligato di riparare ni guasti ed avarie che sopravvenissero alla merce confezionata durante la giamenza in magazzino senza pretendere compenso di sorte.

Ove dall'amministrazione fossero creati nuovi tipi, introdotte varianti e migliorie nei tipi attuali, ogni socio è obbligato di uniformarvisi, curando che i propri dipendenti ne facciano pronta applicazione giusta i tipi che loro saranno presentati. Per le produzioni confeziozate in seguito a speciale ordinazione e nelle quali si esigessero diligenti cure e materiali sceltissimi, il prezzo degli articcli stessi viene fissato d'accordo tra il produttore e l'amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci sono valide, quando in prima convocazione intervenga la metà dei soci, ed in seconda convocazione almeno quaranta.

Nelle deliberazioni di modificazioni del regolamento e del listino dei prezzi si richiede l'intervento della metà più uno dei soci, ed il voto di tre quinti degl'intervenuti.

Ogni socio ha un voto soltanto, qualunque sia il numero delle azioni che ha nella società.

L'amministrazione della società è affidata a 5 soci, i quali scelgono uno tra essi a presidente, che rappresenta la società nei rapporti coi terzi.

La parte esecutiva delle operazioni sociali può essere affidata ad un direttore estraneo al consiglio d'amministrazione in conformità all'articolo 148 del codice di commercio.

Il mandato conferito agli amministratori dura un anno. Essi sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.

Possono essere ammessi come nuovi soci tutti coloro che dopo un tirocinio di 5 anni, quali apprendisti presso un capo officina, proveranno con regolare attestato di essere esperti nell'esercizio dell'arte di coltellinaio ed affini.

Ogni socio però si è impegnato di non ammettere nelle proprie officine in qualità d'apprendisti persone estrance alla propria famiglia. Ove la famiglia del socio si componesse anche di fratelli non esercenti l'arte del coltellinaio, il divieto si estende anche ai figli dei medesimi e dovrà il socio allontanarli dalla propria officina ogni volta che ciò gli venisse imposto dall'amministrazione.

Un socio che cessi dall'esercizio dell'arte di coltellinaio, recede dalla società.

L'esclusione di un socio avverrà di diritto nel caso ch'egli sia incorso in pene criminali, od anche soltanto in pene correzionali, dalla legge considerate infamanti, oppure nel caso ch'egli a giudizio dell'assemblea, col voto di tre quarti dei soci presenti, controperasse in qualunque maniera allo scopo sociale.

Ogni socio che in qualsiasi modo contravviene al regolamento, incorre per la prima volta in una multa estensibile sino a lire 20; e nel caso di recidiva nella perdita del deposito.

(Continua).

#### LE LETTERE

del luogotenente di Peters

Si ha da da Berlino 9:

La Kolonial Zeitung pubblica alcune lettere di Tiedemann, luogotenente di Peters, dirette alla famiglia.

L'11 luglio un'ambasciata di Somali arrivando a Vitu, rimase meravigliatissima di trovarvi la spedizione tedesca. I Somali erano venuti per impadronirsi di Vitu e se ne andarono delusi. Allora prepararano l'eccidio. Si suppone che l'eccidio sia avvenuto nella regione del Kenia una delle grandi catene nevose della costa orientale africana, bagnata dal flume Tana.

L'8 agosto il Peters ordinò a Tiedemann di risalire il fiume Tana e di comprare delle canoe in un villaggio di arabi. Questi eccitando i seguaci di Tie demann ad ammazzarlo, il Tiedemann fuggi su una canoa e sparò sei colpi nccidendo due di coloro e ferendo gravemente al petto e al ginocchio due altri.

A causa della fragilità della canoa esposta alle fucilate che venivano tirate dalla spiaggia, Tiedemann ed i suoi compagni tornarono a sbarcare s pernottarono nella spiaggia, sentendo passare poco lungi i loro inseguitori.

Dopo una marcia avventurosissima, rientrarono il 17 agosto a Vitru, ritrovarono colà le canos che avevano abbandonato e tutte le provviste nonchè i rematori quali non non avevano osato sharcare pel timore di essere uccisi.

Nell'ultimo lettera (19 agosto) il Tiedemann annuncia che Peters ko ha pregato di non scrivere u Londra sino a che non abbiano conseguito un grande

Per cercare di mettere in chiaro le contraddizioni che si hanno in questa faccenda dell'eccidio del Peters il Comitato per Emin ha telegrafato ad Hausin allo Zanzibar. Hausin ha risposto che i tedeschi dell'isola di Lainun non credono alle voci che Peters sia molto; cost pure non vi si presta fede a Zanzibar.

#### QUESTIONE BULGARA

Si ha da Berlino:

Assicurasi in questi circoli politici che attualmente le potenze della triplice, e ció dietro consiglio del cancelliere, cercheranno di evitare ogni fatto che possa urtare le suscettibilità del gabinetto russo, specialmente nella queatione bulgara, il cancelliere avrebbe specialmente consigliato il ministro Kalnoky la maggior circospezione a moderazione in questa questione.

Secondo il trattato di Berlino spettanto alla porta l'iniziativa pel riconoscimento del principe Ferdinando, poichè la Porta, non mostrasi, presentemente punto disposta a far uso di questo suo diritto, nei circoli diplomatici opinasi che per ora subentrerà nella questione bulgara un momento di calma.

I gabinetti si occuperanno in questo frattempo dell'articolo III del trattato di Berlino cercando, se possibile, di accordarsi sulle, parole dell'articolo in questione assentiment des puissances, se cioè intendasi un acconsentimento collettivo di tutte le potenza firmatarie oppure d'ogni potenza singola, che a seconda del suo proprio criterio di assentimento o non acconsentimento re goli appresso le proprie relazioni col governo bulgaro.

Sperasi su questa base di poter venire ad una soluzione pacifica della questione bulgara, ed è perciò che sarebbe stato consigliato al governo bulgaro di non rendere vano il lavoro della diplomazia europea con qualche passo inconsulto: a Sofia però si sarebbe compresa la gravità del momento e della propria responsabilità; la moderazione che informò il discorso del trono bulgaro devesi appunto attribuire a questa volonta della Bulgaria di seguire il consiglio delle potenze a lei amiche.

#### IL DISASTRO DI GIARRE

Durante la notte di sabato avvennero gravi disastri, causati dalle forti pioggie, a Giarre, circondario di Acireale (Sicilia).

A Piedimonte, danni gravi alle campagne e due case distrutte. A. Calata-: b.amo, lo stradale provinciale interrotto. per lo straripamento del flume Alcantarage of the second production of the

A Giarre, il torrente Dagala, rottigli argini, allago il paese. Danni incalcolabili. Quattro morti e due feriti. Si distinguono le guardie i carabinieri, il. delegato di pubblica sicurezza. Cimarelli e molti cittadini che lavorano alacramente al salvataggió.

Il sottopresetto di Acireale si reco

sui luoghi del disastro, d'ordine di questo prefetto.

A Santavenerina in gran parte allagata, sono rovinate due case. A Fiumefreddo, si ruppe il gran ponte provinciale Minissale.

A Mangano, stamane è caduta una frana. Le intercettazioni stradali rendono impossibile a molti di votare, fu rono sospese l'elezioni, indette per domani (10), in quel mandamento.

Giarre 11. E' giunta la squadra di soccorso. Lavorasi allo sgombero.

Le notizie dei danni aumentano. A Linguaglossa l'uragano riversò il torrente in città inondando tre quartieri.

Molte case sono crollate, altre minacciano rovina.

Numerose famiglie sono rimaste sul lastrico.

Le cantine piene di vino andarono distrutte, i ponti abbattuti.

Mancano ancora notizie da Castiglione e altri paesi di montagna. Sembra però che anche colà vi fufurono gravi danni.

Il tempo è sempre piovoso. Nessun pericolo nuovo.

#### L'INCHIESTA sul Comune di Roma

L'inchiesta che il governo del Re ha ordinato sull'amministrazione del Municipio di Roma si ritiene il principio di altri provvedimenti.

Secondo alcuni l'on. Crispi si proporrebbe di avocare al ministro dei lavori pubblici la direzione dei lavori che concernono il piano regolatore di Roma: e, secondo altri, intenderebbe di trasformare il Municipio di Roma in un ministero che prenderebbe nome dalla Capitale.

I giornali commentano il decreto, che ordina l'inchiesta sull'amministrazione municipale di Roma. L'Opinione riconosce che l'inchiesta è fatta al solo scopo di illuminare il Geverno e il Parlamento, sebbene il momento della pubblicazione abbia potuto prestarsi all'interpretazione che il Governo abbia voluto produrre negli elettori una determinata impressione.

Il Divitto chiama l'inchiesta un atto necessario di giustizia. L'Italie constata che l'inchiesta fu accolta generalmente con soddisfazione.

La Riforma dice che l'inchiesta sul Municipio di Roma si sottras agli apprezzamenti partigiani, liberando la nuova Amministrazione dal peso morale e materiale del passato e rendendo effificace il controllo del Governo nella partecipazione dello Stato allo sviluppo di Roma.

Il senatore Inghilleri sarebbe indicato a presiedere la Commissione d'inchiesta sul Comune di Roma.

#### L'ITALIA IN AFRICA

E' prossima la nomina di Salimbeni a rappresentante del governo italiano presso l'impero Etiopico alla Corte di Menelick.

Si ha da Massaua che essendo fallito il tentativo di riconciliazione fra Ras Mangascia e Menelick, Degiac Sejung generale di Menelick diede battaglia a Mangascià, lo sconfisse ed entrò ad

Ras Alula e ras Mesciascia si ritirarono verso il flume Tabraze.

Assab, 11. Notizie giunte dallo Scioa assicurano che ras Mangascià scrisse a Menelick dichiarandogli che lo considera come padte ed offrendogli una completa sottrmissione.

#### Una dimostrazione anarchica

Roma 11. Nel pomeriggio una quarantina di noti anarchici riunitisi in piazza Barberini si recarono a campo Varano con una corona d'alloro con nastro rosso ed una epigrafe: n . Luigi Vitinello nell'anniversario degli impiccati di Chicago, per deporta sull'urna cineraria del Vitinello uno degli arrestati nei famosi tumulti dell'8 febbraio a Roma.

Il Vitinello merl in prigione mentre si istruiva il processo. Mentre si apriva l'urna cineraria, un anarchico pronunciò un discorno sovversivo,

La polizia intervenne; ne segut un tafferuglio

Si fecero i soliti tre squilli di tromba per intimare lo scioglimento.

Nella collutazione la corona fustrappata. Si arrestarono 17 dei più rivoltosi.

L'ordine fu tosto ristabilito. Quelli che erano nel cimitero restarono affatto indifferenti al fatto.

#### GL'IMPERIALI

Questa mattina arriveranno a Venezia, provenienti da Atene, le LL. MM. l'imperatore e l'imperatrice di Germania.

Guglielmo II partira subito per Monza, e l'imperatrice si fermerà alcum giorni a Venezia.

La notte scorsa il passaggio della squadra tedesca venne segnalato dal semaforo di Monte Saraceno (Bari).

#### Il Parlamento riconvocato

La Gazzetta Ufficiale uscita ieri ha pubblicato il decreto che ricouvoca il Parlamento Nazionale per il giorno 25 corr.

#### ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Strascico elettorale. Il Friuli dice che i moderati dopo essersi serviti del Pietti nun avrebbero votato per lui. Questa è una insinuazione, d'altronde amentita dai fatti, come un semplice sguardo ai risultati finora noti e ieri da noi pubblicati dimostra.

Lo spoglio delle schede in alcune sezioni fini ieri sera.

Questa mattina alle 10 tutti i presidenti e segretari delle 13 sezioni si radunarono alla sezione centrale nel palazzo municipale.

Il risultato definitivo della votazione lo si saprà nelle prime ore gomeridiane.

Il risultato delle elezioni per il Consiglio Provinciale e il seguente:

De Puppi uff. co. Luigi . 1224 Di Prampero comm. Antonino 981 Gropplero co. comm. Giov. 791

Ottenero poi i maggiori voti: Pecile comm. Gabriele . .

#### Dichiarazione

A toglimento di equivoci dichiaro che, se non fossi stato assente da U line, sarei concorso anch' io a stilare e firmare la dichiarazione dedotta anche nel N. 268 di codesto Giornale, dai si gnori colleghi avv. Zanolli, Masciadri, Sandri, Vatri, Dal Torso ed Attilio Volpe.

Udine, 12 novembre 1889. P. BIASUTTI.

#### CRONACA

Urbana e Provinciale

#### **OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE**

Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico

| 11 novem, 1889                                                   | ore 9 a. | оте 3 р. | ore 9p, | 12 no |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|
| Barom. ridott. a 10° alto met. 116 10 aul livello del mare mill. | 756.7    | 757.0    | 759,5   | 762.9 |
| (Imidità rela-                                                   | 57       | 59       | 64      | 50    |
| Stato del cielo                                                  | cop.     | cop.     | cop.    | cop.  |
| Acons cad                                                        |          | _        | -       |       |
| Vento (direz. vel. k.                                            | NW       | -        | N       | NW    |
| ( vel, k.                                                        | 2        | 0        | 1       | 3     |
| Term. cent                                                       | 9.7      | 10.6     | 8.5     | 6.4   |
| Temperatura (                                                    | massim   | 17.0     |         |       |

Temperatura (minima - 7.2 Temperatura minima all'aperto 5,5

Telegramma meteorico dell'ufficio centrale di Roma, Ricevuto alle ore 4 pom. dell'11 novembre.

Probabilità: Venti freschi settentrionali - Cielo generalmente sereno -Temperatura in diminuzione - Adriatico da mosso ad agitato. Dall' Osservatorio Meteorico di Udine

La picocla licenza ginnastale. la seguito all'articolo inserito nel nostro giornale dell'8 corr, relativo al regolamento Ministeriale per la piccola licenza di ginnasio che ammette i giovani alla prima classe dell'Istituto crediamo di soutoporre all'attenzione di chi può, nell'interesse delle famiglie che intendono valersi della nuova disposizione Ministeriale, quanto segue:

Siccome un pieno provvedimento da parto del solo Municipio sembra, almeno per ora, poco possibile, per non aggravare il bilancio delle spese di das, insegnanti ; così, per alleviare le famiglie di una spesa soverchia e ridurla per quanto è possibile, sarebbe, in mancanza di altro modo di risoluzione del quesito, di provvedore, (come si fece anni addietro) per un curso libero privato di disegno e di francese, da darsi da due professori presso l'Istituto decnien o la Scuola tecnica, in cui sia svolto il programma Ministeriale onde i giovani licenziandi del R. Ginnasio poseano in fine d'anno, presentarsi an-

che all'esame complementare di francese e di disegno per ottenere la piena licenza, colla quale inscriversi senza esami d'ammissione all'istituto Tecnico.

Nel R. Ginnasio non à possibile introdurre questi due insegnamenti per la ragione sopraindicata; presso la R. Scuola tecnica, che ha una numerosa scolaresca non possono venir accettati questi giovani licenziandi di Ginnasio; resterebbe quindi di provvedere come s'è detto, assegnando il Municipio una piccola gratificazione ai due professori s facendo contribuire ai giovani una quota mensile per tale istruzione.

Sarebbe desiderabilissimo che potessero, le Autorità competenti, Sindaco e Provveditore degli studi, venire a qualche modo di ainto per dare corso al nuovo Regulamento.

Una guida fotografica del Friali? Poniamo questo punto interrogativo cui vorremme vedere tramutato in affermativo, secondo che ci siamo espressi altre volte. Ce ne porge l'occasione di tornarci sopra il fotografo cividalese Zanutto, il quale espose testé nei negozii di Barei e Schnabel ad Udine alcune fotografie di monumenti e vedute delle due città di Udine e Cividale.

Il Friuli non è un paese dove tatte le cose degue di essere vedute si accentrino in una città principale; ma in questa Provincia ci sono edifizii monumentali degni di essere veduti e di serbarne la memoria in tutte le città secondarie, che hanno un carattere proprio.

Perciò vorremmo, che come il Zanutto ha fatto per le due accennate città, che ora si trovano colla ferrovia a mezz'ora di distanza l'una dall'altra, e si può dire quindi ne formino una sola, si facesse una raccolta di fotografie per tutto il nostro Friuli e che nel proprio interesse ed anche per essere rese note e visitate le città stesse assecondassero l'idea del Zanutto, se mai questa è la sua.

Un modo poi di assecondare questa idea, che diventi un fatto, si è quello di procacciarsi intanto le vedute che si andranno successivamente facendo. Così si preparerebbe il materiale atto a far conoscere il nostro Friuli non soltanto nella Guida generale da farsi di tutta la naturale Provincia tra il Timavo ed il Livenza, ed anzi il Meschio se volete, ma anche per quelle illustrazioni delle cento città, che ai vanno stam pando nei centri.

L'Italia, anche per lo scopo economico e politico, ha bisogno di essere resa nota a sè stessa ed agli altri che la visitano, ed a cui anche le vedute fotografiche mostrerebbero, che l'Italia può anche nelle minori sue città far loro vedere qualcosa di bello è di carattereristico.

Non sono poi soltanto i monumenti che meritano di essere così ritratti, ma anche certe vedute naturali, ed anche quell'avvanzo che si ha ancora dei costumi particolari ne' suoi abitanti, Anzi ci parrebbe, che i fondatori di nuovi stabilimenti industriali dovrebbero farsi un richiamo colla fotografia anch'essi.

Quello insomma che ci premerebbe si è, che le vedute fotografiche di Cividale ed Udine ora esposte dal Zanutto fossero un principio di quella guida fotografica del Friuli, che per noi è un vecchio desiderio, giacchè crediamo che auche questa servirebbe a quella unificazione sotto altri aspetti di questa naturale Provincia, che è un nostro ideale. Intanto richiamiamo l'attenzione del pubblico sulle fotografia del Zanutto, tra le quali trovammo eccellente soprattutto quella del Natisone che passa sotto al Ponte del Diavolo illustrato da Francesco dall'Ongaro con una sua ballata. Faccia adunque il Zanutto dell'altro e gioverà anche a sè stesso.

Ricorso respinto. Il consiglio dei lavori pubblici respinse i ricorsi dei comuni di Forgaria, Vito D'Asio, Castelfranco del Friuli contro il consorzio per la costruzione di un ponte sul Rugo presso Valeriano, frazione di Pinzano dovendosi includere nel consorzio il Comune di Spilimbergo.

Suicidio alla Stazione di Cividale. Quando il primo treno delle sette ant, arrivava ancora lento, presso il fabbricato delle macchine, il diecinovenne Degano, figlio di uno stradino, ed impiegato alla pulizia della stazion., gettò la banderuola che aveva nelle mani e si getto sotto una delle ultime carrozze in modo che un attimo dopo si vide il suo corpo disteso in terra e la testa stritolata. E dire che cinque minuti prima lo si era veduto nel caffè della stazione a bere il bicchier:no l

Naturalmente il treno fu fermato per dieci minuti, i viaggiatori spaventati discesero e l'allegria, ultima eco del mercato di S. Martino, spari.

A Vat. Non voglio, come in lica il nome, fare il Guado del terrente, che tanti anni ancora prima del Ledra vincia ch dava l'acqua ad Udine, che un tempo non ne aveva proprio affatto ed oggidi do di cos ne abbonda; ma piuttosto avvertirvi che nella prossima domenica si faranno di gli Uffici a Vat le grandi corse dei velocipedisti. Distretto Vi assicuro che, se sessant'anni fa fos. sero stati inventati i velocipedi, sarej stato annoverato anch' io nella schier: a paria da dei dilettanti, che ora sapranno a gara visitare l'una dopo l'altra tutte le zone del nostro Friuli col loro strumento che sa vincere le distanze colla sola forza dell'uomo.

Come resistere difatti alla tentazione di vedere l'une dopo l'altro i paesi di questo compendio dell'Italia, massimi dato di potendolo fare con una buona brigatat Ma questa volta, dopo la prima tregua che ci diede la pioggia, dimentico che si avvicinava San Martino colla sua istadella, mi misi solitario a camminare per le viuzze che da Porta Gemona. dove era giunto colla solita palanca, dovevano condurmi a Vat per una scorciatoia, come si faceva in diebus illis.

Disgraziatamente, se era cessata la pioggia, il fango dominava iu tutte quelle viuzze alle quali nemmeno il Torre, d'asta p che ne abbonda, vuol dare un po' della renti al sua ghiaia. Ebbi però occasione in quel per l'acc viaggio disastroso per i miei stivali e dovuto accompagnare con infinite precauzioni, di vedere, che se i contadini dei dintorni non hanno ancora imparato dal defento gastaldo di Bergo Grazzano a tenere come va i gelei di alto fusto, a nerali appresero da lui a sostituire at sassi un bello strato erboso sui rivali dei campi.

Pensando così, che quello che vale più di tutto per i progressi dell'agricoitura è l'esempio, con un passo dopo l'altro giunsi a Vat, dove poter vedera sul celebre prato preparata la pista per le corse dei velocipidisti di domenica prossima,

Dopo resuscitate le memorie antiche, di quel passeggio che era una meta anche per noi scolaretti sempre pronti alla ginnastica delle passeggiate, e veduto che una iscrizione latina serve ancora su quel prato da tavola ai bevitori, invece che andare in pensione si patrio museo del palazzo Bartolini, dove dovrebbero poter discendere anche gli alpinisti del Castello di Udine, fatto per esplorare collo sguardo tutto i Friuli, presi, sul bel viale che costeggia la Roggia, la via di Chiavris, della essa ne quale si putrebbe pur dire quantum anella vi mutata ab illa degli altri tempi.

Ora Chiavris si può dire trasformata in un vero sobborgo industriale e commerciale. Anche qui, oltre la forza idraulica, si utilizza quella del vapore, sicchè, come dice l'iscrizione alla for alla nace della stazione di Tarcento, non vi manca quel simbolo della civiltà operosa, che è il fumante camino. Ma si sa, che appunto a Chiavris sobs principio quella illuminazione elettrica, che ora si estende su tutta la città di

Ma ecco che nel mio riposo da Podo sento il fischio della locomotiva che viene da San Daniele, e siccome anche da Vat avevo mandato un saluto ad Antonio Nardini, che diede colla sua casa fuori di Porta Pracchiuso l'intenazione ai progressi delle nuove costruzioni suburbane da quella parte el aveva veduto anche le Iccomotive a dirigersi per Cividale a per Gemona. volli portarmi in ferrovia da Chiavra alla Stazione di Porta Aquileja, dove essa, che non fa bella figura in mezzo a taute grandiose costruzioni, aspella la famosa tettoja, Così amai di percorrere il tratto della trumvia a vapore, che passa dappresso a diverse porte, dove si eressero nuovi sobborghi, e salutai anche il Ledra, che dopo avere dato moto ai cotonificii superiori ora cominció già fra Poscolle e Grazzano a prendere un avviamento per le nuova industria che si prepara sulla riva diritta di fronte ad un'altra pere nuova sulla sinistra.

Passando poi dappresso alla ferriers di Udine, che ora si trova col suo gigantesco camino tra quelli delle ferrovie che le passano dappresso da ogo: parte, non potei a meno di andare colla immaginazione, e questa volta per mare, fino a Bari, donde i suoi navigli a vapore dovranno portare al nostro futuro porto del Friuli tutti prodotti meridionali, che avranno da passare le Alpi per Pontebba, ricambiati da quelli di tutte le accennate industrie ed altre e das legnams dei magazzini che stanno dappresso alla Stazione.

Guardate quante cose si vedono tornando dalla pista dei velocipedisti di

Un oreechino perduto. Fo perduto un orecchino d'oro, andando dall'ospitale in giardino grande. Uhi l'avesse trovato à pregato di portario presso l'ufficio del nostro giornale.

Sussi tari. I cero scuc presso la munerazio struzione II Fo Prefet

274. I l'ulticio Juogo ut la vendi Stifeleit,

275. I mossa di Sormani sorti, in mento d Capeva vanti il giorno 2 incanto 277. chieve, vembre

> di ieri : imponer tutti gl rappres Distret mici e Furo

SCOURT (

del pae

sig. At

gnolini

droipo.

) fa

lunque Sia 1

Sul 1 l'illust Resintt Rinc sporto dell'uor operava Egli t doloros

tima v

Per

GU

che vo stia ch del pr nfficiale Talu insieme di Resi tributo estinto corteo.

Noto tuto V cav. A. voleva sua ter professo di Dog cui i a Gugliel il Sinds ed il n

l'estinto Il me abitava nevano più pro Pirona il Canal vinciale. Resiutts

> Bellis della fa mezzo e E inu un eigli quell' In

commoz avv. Resiuttt alla sali vale con dalle las

Sussidi ai maestri elementori. I maestri elementari della provincia che nel p.p. anno scolastico fe- ! cero scuola serale o festiva agli adulti o di complemento, sono avvisati che tirvi presso la R. Intendenza di Finanza e ranno gi gli Uffici pagatoriali dei capiluogo di Distretto sono fin d'ora esigibili le retos. Il munerazioni concesse dal Ministero d'istruzione pubblica per l'opera straordichiera a naria da loro prestata.

ca il

ento.

lDare

nona.

iebus

HEALO

ZZAD0

ıi be≖

com•

forza

ipore, j

8.118

cam

C604

Oliga

Chi

Il Foglio Periodico della R. Prefettura, n. 36, contiene:

274. Nel giorno 14 novembre nelbillicio municipale di Paluzza avrà luogo un primo esperimento d'asta per zione la vendita di n. 600 coniferi del bosco Stifeleit, in pertinenze di Timau, sul dato di lire 10,019 .--.

275. Nell'esecuzione immobiliare promossa dalla contessa Teresa Costantini-Sormani Moretti, contro Olivi a consorti, in seguito a dichiarazione d'aumento del sesto da Lucchen Lorenzo di Caneva a di lui istanza, avrà luogo avanti il R. Tribunale di Pordenone, nel giorno 29 novembre corrente, il nuovo incanto del lotto VII.

277. Nell'ufficio municipale di Socchieve, sito in Mediis, il giorno 19 notutte vembre si terrà un primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori occorrenti alla costruzione d'un acquedotto per l'acqua potabile di Mediis.

> I funebri di Giuseppe Ballico. Riceviamo da Codrolpo in data di ieri :

> Ieri alle 8 ant, ebbero luogo i funerali del sig. Giuseppe Ballico esattore distrettuale; fu una dimostrazione imponente. Concorsero ad accompagnarlo all'ultima dimora l'intiero Consiglio Comunale di Codroipo, la R. Pretura e tutti gl'impiegati degli altri uffici governativi, la Società operaia, nonchè le rappresentanze di tutti i Comuni del Distretto, ed un infinito numero di amici e di popolo.

Furono pronunciati commoventi discorsi dal Sindaco di Codrolpo a nome del paese, dal sig. Giuseppe Conti, dal sig. Antonini avvocato e dal sig. Cugnolini segretario del Comune di Co-

Fu un lutto ed un compianto generale, deguo di colui che era morto; fu generoso cittadino ed egregio patriotta; fu esattore paziente, nemico di qualunque fiscalità, e purtroppo morì!

Sia pace alla sua bell'anima, trovi essa nella morte ciò che prima trovava nella virtù della vita: la felicità l

GIUSEPPE BRIDA

IN MORTE DEL SENATORE professore

#### **GUSTAVO BUCCHIA**

Sui trasporto a Padova del frale dell'illustre amico nostro di scrivono da Resiutta in data 10 novembre corrente:

Rincaso ora dall'aver assistito al trasporto della salma da casa alla Stazione dell'uomo insigne, che da anni ed anni onorava di sua presenza Resiutta, cui Egli tanto amava e che ha avuto il doloroso privilegio di raccogliere l'ultima voce.

Per espresso desiderio della famiglia, che volle inspirarsi ai sensi di modestia che dettarono ogni atto della vita del professore, non si volle mente di afficiale nell'accompagnamento.

Taluni amici ed ammiratori suoi però, insieme ai parenti ed a tatto il popolo di Resiutta, vollero porgere un ultimo tributo di affetto al caro ed illustre estinto col prender parte al triste corteo.

Note il nostro prof. Pirona dell' Istituto Veneto, il Sindaco di Tolmezzo cav. A. Linussio, che colla sua presenza voleva dimostrare la riconoscenza della sua terra per il tanto bene fattole dal professore, il prof. Clodig, molti amici di Dogna, Moggio e Chiusaforte, tra cui i signori della Giunta Municipale Guglielmo Rizzi e Valentino Pesamosca, il Sindaco di Resintta, l'ing. Turola, ed il nostro compaesano e parente dell'estinto avv. Periseutti.

Il mesto corteo si mosse da casa dove abitava il senatore alle 4 314 pom. Tenevano i cordoni della bara due tra i più prossimi parenti del defunto, il prof. Pirona rappresentante dell' Istituto, per il Canal del Ferro il consigliere provinciale, avv. Perissutti, il Sindaco di Resiutta ed il Sindaco di Tolmezzo.

Bellissime le corone poste sulla bara, della famiglia, del Municipio di Tolmezzo e di quello di Resiutta.

E inutile che io le ricordi che non un ciglio era asciutto, perchè quassù quell'Insigne era idolatrato. Certo la commozione divenne maggiore quando l'avv. Perissutti a nome della sua Resiuttta, dei parenti ed amici mandò alla salma dell'uomo illustre l'ultimo vale con voce piena di dolore e velata dalle lagrame.

Ottenutola dilla di lui cortesia qui le trascrivo la breve orezione, anche perchè resti memoria, che parten!o da not it frate del professor Bucches fu accompagnato dal pietoso e caldo saluto di colore che tanto in vita le amarone. E con esso chiudo questo breve e manchevole cenno.

Signori!

Sono stato per un momento dubbioso, se i legami, che per parentela ed affetto mi avviucevano all'uomo insigne che morte oi ha rapito, mi imponessero per naturale ritenutezza il silenzio, molte volte più eloquente di ognipiù eloquente parola.

Ma l'acerbità e la stessa verecondia del dolore fu vinta dal sentimento del dovere, che inesorabilmente mi imponeva di mandare il saluto, ahimè l'ultimo saluto del cuore, alla salma benedetta di Gustavo Bucchia nel nome dei suoi parenti ed amici di questo mio povero, ed a lui come a me tanto caro paese l Io non dirò di lui; chi fosse, donde venisse, quanto di nobile, di elevato egli compiesse, come cittadino, come scienziato, come patriotta. Io non sarei da tanto. Ma se pur lo potessi, nol saprei.... in questo triste e solenne mo-

Intendo brevemente parlare dell'uomo, e voglio pure ricordare di lui parte almeno di quanto seppe operare per il bene del nostro Friuli e più specialmente della valle del Fella.

Chi non ricorda ammirato la greca venustà delle forme che rendeva più bello lo sguardo, così forte e così dolce insieme. Chi non ripensa con desiderio ai nobili insegnamenti di fraterna benevolenza che egli ci impartiva nei momenti più fervidi ed acri delle lotte cittadine?

Egli fu uomo in cui le virtù dell'animo furono equilibrate sempre colle virtù della mente.

Per meriti personali arrivato ai più alti onori sociali, ebbe il più costante, il p'ù ammirevole culto per la santa virtù della modestia. La consustudine coi maggiori, nonchè fargli sdegnare gli faceva ricercare i più umili. Al pari di coloro che diressero la marcia trionfale del Risorgimento politico della Nazione sdegnò i fasti e le pompe. El si presenta oggi uomo di tempi, i quali ancorchè sieno abbastanza vicini ci sembrano pur troppo antichi.

Amò d'intenso affetto la famiglia e questo suo sviscerato amore per i suoi cari, e sopratutto per la nobile compagna della sua vita si riverberò sui friulani concittadini d'elezione.

Questo nostro paese non le vide nascere, ma si ebbe le sue più amorose cure come se vi fosse nato.

Fu una nobile ambizione rappresentare il Friuli in Parlamento: fu sua preoccupazione continua e suo studio costante l'ottenere che il Ledra portasse le sue acque attraverso i riarsi campi del pedemonte e della pianura friulana: fu suo merito lo apronare Nazione e Governo, dopo aver colla sua illuminata opera d'ingegnere concorso alla costruzione della meravigliosa strada nazionaie Pontebbana, alla edificazione della ferrovia che attraversa questa nostra Valle del Fella.

Ed oggi quest'uomo che ha tante opere ed esempi di beue lasciati tra noi, non è più,

Per quest' uomo non uno qui sparge di lagrime bugiarde. Tutti ricordiamo commossi che fu pari all'altezza della mente la soave dolcezza dell'anima: si che amato da ognuno non ha senso per lui il verso del posta:

Che oltre tomba non vive ira nemica!

Fisicamente e moralmente fortissimo era con tutti mite e cortese: e perciò Egli non poteva avere, nè ebbe nemici. Gustavo Bucchia non ebbe che emuli e

rivali nelle sante opere del bene l Resintta, che fu culla dei suoi più intimi affetti ed ebbe il deloroso onore di raccogliere l'ultimo spiro, manda all'ospite adorato il novissimo, straziante saluto.

La nobile sua figura però ci resterà sempre innanzi agli occhi della mente: Dio faccia che, aleggiando perenne la sua benedetta memoria tra noi, ci inspiri essa nelle lotto della vita quella serena equanimità che fu guida costante dell'uomo insigne che ci venne rapito per sempre. »

Dopo questo breve e commovente discorso la bara venne posta sul carro ferroviario all'uopo opportunemente preparato; ed alle 5.50 il grande amico del nostro paese partiva per il viaggio che non ha ritorno, lasciandoci tutti inconsolabili di tanta perdita.

LEONARDO FEDRIGO.

Una specialità austriaea. — Una esperienza di 30 anni ha dimostrato che le genuine Polveri di Seidlitz di Moll sono un rimedio veramente efficace contro tutte le malattie dello

Prezzo d' una scatola suggellata un figrino v. a. Si vendono in Udine alle farmacie di Angelo Fabria, Giacomo Commensati e Giuseppe Girolami e Francesco Comelii.

### Krte, Keatri, ecc.

Teatro Minerva. Questa sera alle 8 seconda rappresentazione dell'opera-comica in 3 atti Fra Diavolo del maestro Auber.

Domani riposo. Giovadi terza rappresentazione.

I signori Barberis e Scolari che coprono tanto bene la parte dei due seguaci di Fra Diavolo, non sono già comprimari, ma bensì artisti che in altre opera sostengono sempre parti primissume.

#### FATTI VARII

pesci ed il termometro. La nave inglese Egeria che sta facendo degli scandagii nel Mar Pacifico, ha avuto le sue operazioni alquanto imbarazzate dai pesci, che ingoiano i termometri.

Non appena gli scienziati della spedizione ne lasciano cadere uno al fondo questo è preso come se fosse un'esca ten tatrice.

Sciopere di maestri. A Valladolid minaccia niente meno che uno sciopero di maestri di scuola, i quali da alcuni mesi non ricevono una peseta. Nella maggior parte delle borgate della provincia di Palencia i poveri maestri uon incassarono ancora il primo trimestre del 1889-90.

#### Telegrammi

#### Un ro che muore

Roma 10. Dispacci dall'Aja recano che il re Guglielmo III è in disperata condizione di salute. Fu colpito da febbri due mesi fa, nel castello di Loo: sembrava in via di guarigione quando è ricaduto. La avanzata età lascia poca speranza che il re possa superare la nuova crisi.

#### Farrovia strategiche

Borlina II. Verrà presentata al parlamento una proposta per la costruzione di ferrovie strategiche ai confini orientali ed occidentali della Germania.

Malgrado le smentite ufficiali si attribuisce al convegno di Innébruck un alto significato politico.

#### Commenti del « Times »

Londra 11. Il Times lodando il discorso di Salisbury e dicendo che l' Inghilterra unra a mantenere lo statu quo soggiunge: L'Inghilterra però non permetterà mai la rottura dell'aquilibrio del Mediterroneo mercè la distruzione della potenza navale d'Italia, ma tale eventualità potrebbe produrei soltanto in seguito ad una collisione internazionale che diviene sempre più improbabile.

Il Times constata l'azione benefica dell'Inghitterra in Egitto. Tuttavia non deve dimenticare che la sua autorità in Egitto è temporanea in seguito agli impegni presi da Gladstone e che Salisbury rinnovd.

#### Fortificazioni francesi

Nizza 10. I lavori alla batteria del monte Ayel sulle Alpi Marittime vengono spinti innanzi con grande alacrità e fra poco saranno compiuti. E' già in attività la strada del forte alla Turbia.

E' giunto oggi il generale Coulobeau, ispettore dell'artiglieria e genio della 15" regione, che à venuto appositamente per ispezionare il forte di monte Ayel, e quelli di Testa di Can, Barbonnet, Peiracava ecc. L'ispezione durerà una quindicina di giorni.

#### DISPACCI DI BORSA

VENEZIA 11 novembre

R. t. 1 gennaio 93.48 | Londra 3 m. a v. 25.25 1 luglio 95.65 Francese a vista 101.05 BERLINO 9 novembre

---

93.60

103.40 | Lombarde Austriache --- ltgligge LONDRA 9 novembre

97 5|16 | Spagnuolo 93 5|8 | Turco Itatiano

#### Particolari

VIENNA 12 novembre Rendita Austriaca (carta) 85.50 85.80 ldem (oro) 109.40 Loudra 11.89 Nap. 9.48 1-

MILANO 12 notombre Resodita Italiana 95.- -- Serali 95.30 Napoleoni d'oro 20.18

PARIGI 12 novembre Chiusura Rendita Italiana 94.05 Marchi l'uno 124.50

OTTAVIO QUARGNOLO, gerente responsabile.

#### SOCIETA' ANONIMA

contituita con rogito Bonetti 12 ottobre 1886 capitale L. 3,500.000 versato Presidente Alberto Vonwiller Sede di Milano

#### EMISSIONE DI 2500 OBBLIGAZIONI

di Lire 500 cadauna fruttati Lire 11.25 al semestre e rimborsabile alla pari entro 60 anni. (Facenti parte delle 5000 Obbligazioni create con Deliberazione 5 maggio 1889 approvata dal Tribunale di Milano con Decreto 20 maggio 1889 pubblicato l' 11 luglio

#### Interessi e Rimborci sono esenti da qualsiasi tasse o trattenuta

e pagabili al portatore in Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Brescia, Verona e Venezia.

#### SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA

pel collocamento delle Obbligazioni con genaio 1890 nei giorni 18, 19 e 20 novembre 1889

al prezzo di . . . Lire 459.50 pagabili con

L. 50 .- alla sottoscrizione > 100. - al riparto

> 100 -- al 20 dicembre 1889 2 100.- al 10 gennalo 1890 100.50 al 31 gennaio 1890.

Chi paghera l'interno prezzo all'atto della sottoscrizione godrà un bonifico di Lire 2.50 e pagherà quindi sole Lire 457.-.

#### GARANZIE E VANTAGGI.

Le obbligazioni Verena-Caprine sono garantite:

1. Dal valore della linea ferroviaria (35 chilometri) già completamente finita ed in esercizio.

II. Dal reddito dell'esercizio.

III. Dal contributo che il Governo paga alla Società a termini dell'atto di concessione e del Regio Decreto dei giorni 4 ed 11 febbraio 1886 - Reddito della linea e contributo governativo governativo sono specialmente vincolati a favore delle Obbligazioni con priorità su ogni altro impegno sociale.

Le Obbligazioni Verona - Caprino al prezzo vi emissione fruttano più del 5 per cente nette di ogni imposta.

Un simile reddito non si ottiene oggi da nessun altro valore che possa vantare la triplice garanzia delle Obbligazioni Verona-Caprino.

La Soltoscrizione Pubblica è aperta nei giorni 18, 19 e 20 novembre 1889. In MILANO presso Francesco Compagnoni,

Via S. Giuseppe, n. 4.

» Vonwiller e C.

▼ TORINO » U. Geisser e C.\* ia Banca Subalpina. la Banca di Genova. > GENOVA

la Società di Credito Me-» MAPOLI ridionale.

la Banca Cantonale Ti-> LUGANO > cinese.

# Municipio di Marano Lagunare

#### (UDINE) Avviso di concerso.

A tutto novembre corrente à aperto il concorso alla condotta medica di questo Comune alla quale va annesso l'annuo atipendio di lire 2500.- netto da ricchezza mobile e l'alloggio gra-

Il Comune, che conta 1100 abitanti, non ha frazioni.

La nomina sarà regolata dalla legge sanitaria 22 dicembre 1888 e l'eletto dovrà assumere il servizio col 1 gennaio 1890.

Gli aspiranti produranno istanza e documenti a legge.

Marano Lagunare, li 2 novembre 1889.

Il Sindaco ff. RINALDO OLIVOTTO

#### AVVISO

Presso il sottoscritto vendesi tanto in fusti che in bottiglie acquavite fina nostrana di sua fabbrica, prodotta con Vinaccie e Susine.

Rauscede, 31 ottobre 1889.

Eugenio Crovato

## CURA DELLA BOCCA

Il Dentista Americano dott. Bettmann sarà a Udine dall' 11 al 20 corrente novembre ricevendo sempre all'ALBERGO D' ITALIA dalle 9 alle 4, a richiesta si reca a domiculio.

#### ORARIO DELLE FERROVIE

#### Partenze da Udine

Ore antimeridians

1.40 per Venezia 2.55 . Cormons - Trieste Venezia Pontebba

» Pontebba

> Palmanova - Portogruaro . S. Daniele (dalla Stazione Ferr. . Cormons - Trieste

· Cividale > Pontebba 10.35 Cormons 11.10

D 11.15 > Venezia M 11.25 > Cividale

Ore pomoridiane 1 .- per S. Daniele (dalla Stazione Ferr.) 1.10 > Venezia

1.16 > Palmanova - Portogruarol > S. Daniele (dalla Stazione Ferr.) 3.30 > Cividale

> Cormons - Trieste Pontebba Palmanova - Portogruaro 5.45 > Venezia

Pontebba > S. Daniele (dalla Stazione Ferr.)

Cormons - Trieste > Cividale 8.20 > Venezia

8.26 > Cividale

#### Arrivi a Udine

Ore antimeridians

1.05 da Trieste - Cormons 2.24 > Venezia 7.31 » Cividale Venezia

> Portogruaro - Palmanova Pontebba

> S. Daniele Venezia

Cividale 10.57 > Triests - Cormons 11.04 > Pontebba

> Ore pomeridiane 12.35 da Trieste - Cormons

> Cividale 3.— > S. Daniele Portogruaro - Palmanova 3.15 » Venezia Cormons

Cividale Pontebba S. Daniele 5.42 • Venezia

6.31 > Palmanova - Portogruaro 7.28 > Pontebba 750 > Trieste - Cormons Cividale 8.— . S. Daniels 8.12 Pontebbs

11.05 > Venezia NB. -- La lettera D significa Diretto -la lettera O Omnibus — la lettera M Miste

d'Assicurazione mutua a quotajfissajcontro danni degl' Incendi e dello scoppio del Gaz luce, del fuimine a degli apparac-

chi a vapore. Fondata nell'anno 1829

all' Esposiz. Nazionale 1884 in Torino

SEDE SOCIALE IN TORINO

premiata con medaglia d'oro di I." classe

Via Orfane N. 6 (palazzo proprio) Il Consiglio Generale nell'Assemblea

del 31 maggio p. p. in Torino, approvò il bilancio del 1888, esercizio 59.º, mandando applicarsi al tondo di riserva lire 285,911.89, ed in distribuzione ai Soci dal 1.º gennaio 1890 lire 333,555.65 cioè il dieci per cento sulle quote 1888, oltre l'exenero della tessa governativa.

La Società assicura le proprietà civili, rustiche, commerciali e industriali. Accorda speciali riduzioni pei fabbricati civili. - Concede facilitazioni alle Provincie, ai Comuni, alle Opere Pie ed altri Corpi amministrativi. -E' estranea alla speculazione.

La Società ha un annuo provento di circa quattro milioni, ed un fondo di riserva effettivo di oltre sei milioni.

La media annua dei Risparmi ripartita ai Soci nell'ultimo decennio ammonta al 16.10 %.

L'AGENTE CAPO SCALA VITTORIO Udine - Płazza del Dueme N. 1

# G. Schönfeld

avverte la sua clientela di Città e Provincia, d'aver trasportata la propria Fabbrica di acque Gazzose e di Sels in

Via Mercatovecchio n. 43. Le Gazzose si venderanno al solito preszo . . di L. 12.50 al 100 Sifoni . . . .

#### Abbuonamenti per privati per n. 50 Sifoni L. 4.-

Per togliere le macchie dalle stoffe anche le più delicate, devesi usare il Sapone al ficie che si vende all' Ufficio Annunzi del Giornale di Udine a Cent. 60 al pezzo.

L. 280. Imballaggio L. 2.50. (Porto assegnato).

Milano, Corso S. Cetso, 9.

Aquistandone due del medesimo disegno si forma un elegante e solido letto matrimoniale,

Detto Letto Milano da una piazza e mezza, metri 1.25 adi slarghezza per metri 2 di

lunghezza, solo fusto L. 45, con elastico a 42 molle L. 65, con materasso e guanciale crine

Si spedisce gratis, a chiunque ne faccia richiesta il Catalogo generale dei letti in ferro, e degli articoli tutti per uso domestico. — Le spedizioni si eseguiscono in giernata dietro invio

di caparra del 30 per cento dell'importo dell'ordinazione a mezzo vaglia postale o lettera

raccomandata, e del restante pagabile al ricevere della merce, intestati alla Ditta Romeo Mangoni,

POSSONO CURARSI CON L'USO DELLA

EMULSIONE SCOTT

D'OLIO di FEGATO di MERLUZZO con GLICERINA

\* Migliaia di Medici hanno confermato questa asserzione basandosi sui risultati della loro pratica nelle Cliniche degli Ospitali a nell'esercizio particolare.

RAFFREDDORI, TOSSI, BRONCHITI, LARINGITI, ECC.

ANEMIA CLOROSI RACHITISMO SCROFOLISMO, LINFATISMO, EMACIAZIONE E DEBOLEZZA GENERALE

TISI O TUBERCOLOSI.

La proprietant con le ricostituenti e profilattich enchempossiede la

presa con non interrotta costanza in qualsiasi stagione sei ne presenti il bisogno
VINCERANNO IN BREVE QUALUNQUE DI QUESTE MALATTIE.

THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Depositari: Sigaori A. MANZONI e C., Milano - PAGANINI, VILLANI e C., Milano.

Capitale: Statutario L. 100,000,000 — Emesso e versato L. 55,000,000

"Compartingento di Genora

Plazza Acquayende (rimpetto alla Stazione Principe)

AND TENES - MONTEVIDEO & BUENOS-AYRES

Vapore postale Regina Margherita partira il 18 Dicembre 1889

Dirigersi per merci e passeggieri all' Ufficio della Società in UDINE, Via Aquileja n. 94.

philips a state of the state of

would be determined by in the many of the transfer of the first of the

Per MONTEVIDEO E BUENOS-AVRES.

Col le Os. Si . . Sirio de la comenta de la

Off a - J Per RIO JANEIRO (Brasile)

(Per Decreto Ministeriale furono sospese vien purtenze).

SPARTENZE O'ELEMES ENDTOTOTE IN 1889

WHO I'M ALLOW NEA

Cities in mineration

Partenze Postali 1 e 15 di ciascun mese.

Partenze Commerciali (facoltative) 8 e 22 per

trascurati nelle loro prime manifestazioni sono germi fatali nelle costituzioni minate dalla

ed TPOFOSFITI di CALCE e SODA.

ANNA SONNAMBULA D'AMICO 30 anni di grande successo!!

Chi desidera valersi dei prodigiosi mezzi del magnetismo per consulti di malattia, necessita che per lettera dichiari i principali sintomi delle sofferenze. Nella risposta vi sarà la diagnosi e la ricetta più efficace per curarsi. - Per ottenere qualsiasi consulto, dirigere con lettera raccomandata le domande che si desiderano e L. 5, dentro lettera raccomandata, al Prof. D'AMICO, via Ugo Bassi, 29, Bologua.

per ridonare ai capelli bianchi o scoloriti. il colore, lo splendore, e la bellezza della gioventu. Dà toro nuova vita, nuova forza, e nuovo sviluppo. La forfora sparisce in pochissimo tempo! Habbrica 11419 \$16: Southampton Row, Londra.

Si vende in UDINE presso il parrucchiere Angelo Flora

PISTORATORE UNIVERSALE dei CAPELLI Signora S. A. ALLEN

Via Mercatovecchio, 45.

GONTRO LA TOSSE

Sono le più calmanti ed espettoranti che si conoscano, e preferite dai signori Medici a tante altre specialità consimili della cura delle Tossi nervose, Bronchiali, Polmonali, Canina, dei fanciulli. Numerosi attestati di Medici e lettere

Domandare quindi sempre ai signori Farmacisti: Pasti-GLIE INCISIVE DALLA CHIARA di Verona. - Osservare ed esigere che ogni pacchetto sia rinchiuso nell'istruzione con' timbro ad olio e firma del preparatore Giannetto Dalla Chiara, e che ogni singola pastiglia porta impressa la stessa marca Gennetto Dalla Chiara F. C. Riffutare come false tutte quelle pastiglie mancanti della suddetta dicitura e

Prezzo centesimi 70.

Udine, Girolami, Comessatti, Comelli, Alessi - Per la | Carnia. Chiussi - Pordenene. Roviglio - S. Baniele. Filipuzzi.

Chirurgo-Destista

Chirargo-Dentista

Nei Gabinetto Dentistico si eseguiscono estrazioni di denti e radici, si otturano denti in oro, argento, platino, cemento ecc.; si fabbricano e si applicano denti e dentiere artificiali secondo i sistemi più recenti e nel più breve tempo possibile: si riducono lavori wecchi o malmeseguiti; imbitre diensi un' grand deposito di polveri dentifricie, acqua anaterina e pasta corallo a prezzi modicissimi.

Chimico-Farmacista

Unico Deposito in UDINE, presso l'Ufficio Appunzi del GIORNALE DI UDINE.

LEC COS.

Dimensioni: larghezza m. 0.90,

Imbalaggio accuratissimo

# The same of the sa

di ringraziamento.

Taluno, avido di guadagno, con poca onesta speculazione cercocomitarne la composizione nel colore, sapore ecc. Non cesseremo di raccomandare a tutti la più grande attenzione, avvertendo non esistere altre Pastiglie Pettorali contro la Tosse più balsamiche ed efficaci.

contrassegni.

Depositi in agni buona Farmacia del Veneto.

Questa polvere è un rimedio efficacissimo per preservare i denti dalla carie;

neutralizza lo sgradevole odore prodotto dai guasti; dà freschezza alla bocca pulisce lo smalto, rendendoli pari all'avorio, è l'unica specialità sino ad ora conosciuta come la più efficace e la più a buon mercato.

Eleganti scatole grandi lire 1 --- piocole cent. 50.

ALEANEAN BANEAN BANEAN

Non più dolore di denti.

e non più denti rilassati, infiammazioni, posteme, gengive sanguinanti.

Si conservano e si puliscono i denti, si allontana l'alito viziato, coll'uso continuato della vera

I. R. DENTISTA DI CORTE IN VIENNA preferibile a tutte le altre acque dentifricie come solo preservativo contro le malattie dei denti e della bocca, e che insieme colla

Pasta e la polvere odontalgica del D. POPP mantiene sempre i denti belli e sani.

PIOMBO ODONTALGICO del D. POPP

Sagona di erbe medico-aromatiche del D. POPP contro ogni sorta di eruzioni/della pelle, esso è anche utilissimo per bagno.

Sapone di olio di Girasole Sapone imperiale « Venere: del D. POPP

finissimi saponi di toilette, migliori di medii per l'abbellimento.

St diffidano le imitazioni che secondo l'analisi fatta contengono delle materie nocive alla salute, che vovinano i deuti.

DEPOSITO

UDINE, nelle farmacie: Fabris, Girolami - Filipuzzi, Comelli, Bosero, Alessi Comessatti; nei negozii di Augusto Verza, di Giuseppe Rea, di Angelo Flora successore della Ditta Clain e nella drogheria F. Minisini.

Si deve domandare sempre solamente vert gradotti del D. Popp.

## Polvere pel Fernet

Con: questa polvere ognuno può prepararsi un buon Fernet uso Branca di gusto gradito e di poco costo. La scitola, colla dose per sei litri, costa sole

- Unico deposito in Udine presso l'ufficio annunzi del Giornale di Udine.

Meravigliosa Pomáta par crescere i capelli e la barba

lo; Anna Caildichigro che giunsero la straordinaria lunghezza 185 CENTIME TRI. dopo aver u sato per 14 mesi la pomata da me steasa inver tata. la quale l' unico ; mezzo pe evitare la caduta del capelli, per farli crescere e per fortificare i bulhi capillari Questa pomati giova a far crescere folta e rigogliosa li barba degli uomini. ej:dopo! Greve uso. dà una naturale lu cidezza e finezza a pelo della barba ed ai capelli, e preserva da un precoce in-

ganutimento, anche nell'età avanzata. li deposito escinsivo di tale pomata presso l'ifficio aununzi del GIORNALE DI UDINE.

Ogni vaso costa lire 5.

Udina, 1889 - Tipografia editrice G. B. Doretti.

Domes (Idina & in jutto

Am

Per # le magki Seme norzione ila num

Noi 8 diritto (

vesse da di class sono al quando bene di più cap атапо іп pare co pubblic maesim tate da di solle modo,

> per que ∄di part fidiamo de nel 1 zioni. ( pera ; ed ope il vant pure V derann

> > non hà

gere s

Not

Mojvili : debia a abbia ablico 🛚 gioni" tanza Stato. era at tempo, **Iquista**1

Nsimo,

dai pii

ai va ni e

Con c Bessi นา prima 類il vero Nazior per sè dagli i con di dus vo

l'Europ vrebbe volta inter giovar desima Non

alle- nu

libertà

o men di nuo sioni, l Dovare tempi ( angli 'ih' Bua por

gnano. Sotto coopera fare pr poscia

tutta l approfi tura pe maritti

Non tutto q

da noi e colle nostro gappres